# LALCHIMISTA

L'Alchimista continuerà per ora ad ascire agni domenica — l'oi mesi di settembre, alcohre, novembre, dicembre costa lire 4 antecipale — Fuori di Udine fino ai confini lire 4 e centesimi 70 — Ad agni associato si consegnerà una ricevata a stampa col timbro della Redazione — Un numero separato costa 50 coat. — Le associazioni si ricevano in Udine presso la dilla Vendrame in Mercalovecchio — Lettere e gruppi suranno diretti alla Redazione dell'Alchimista — lei gruppi, dichiarati come prezzo d'associaza, non pagasi alirancatura.

Si pregano quelli che non hanno per unco pagata l'associazione per i quattro mesi in corso a spedire il denaro mediante gli Uffiej Postali, ovvero ad eseguire il pagamento nelle mani dell'incaricato dalla Redazione presso la Ditta Vendrame in Mercatovecchio.

#### DIRITTI SOCIALI

IL BICCO

Il ricco ha dei diritti.

Egli dev'essere libero e rispettato nell'uso delle sue facoltà intellettuali, delle sue forze fisiche, e nell'impiego della sua proprietà.

Tutte le violenze, siono suggerite dalla passione, dall'acciecamento, o dal dolore, che tendano a neutralizzare l'esercizio della libera volontà del ricco, sono delitti contro le leggi che regolano l'andamento sociale, e che promuovono lo svolgimento progressivo dei suoi destini.

Ammesso pure che molte fra queste leggi, e quelle pure che vengono proclamate ecme cardini necessarii della società, non sieno che formole transitorie e passaggiere, non è mai la violenza, questa brutale espressione d'una volontà individuale, o per lo meno circoscritta, che deve determinare l'epoca e il modo del loro cessamento.

Quel concentramento d'azione, quel pensiero complesso che forma la grandezza, la forza della società, e che le assicura il compimento delle sue sorti avvenire, si spezzarebbe in mille frammenti, se la violenza avesse a divenire la regolatrice e l'arbitra delle umane condizioni.

Il mutamento degli ordini sociali dev' esser affidato, a quel prodotto prudente e sicuro del tempo, dell'opinione, e della volontà della maggioranza umana, che si chiama giustizia.

Ma se la libertà del ricco ha diritto a protezione e rispetto, se riprovevoli sono gli odii e le minaccie con cui talvolta se ne amareggio e turba l'esercizio, non è forse d'altra parte suonata l'ora perche anche la ricchezza riconosca francamente i propri doveri e non cerchi di eludere e di evitarne l'adempimento? Si esige dal povero il retto ed utile impiego delle sue facoltà e delle sue forze, e si ha ragione. Se l'artigiano s'abbandona volontario all'ozio ed all'infingardaggine, la società lo condanna immediatamente a subire le toriare del bisogno, e le amare parole del rimbrotto e del disprezzo. Ed anche questo, se può talora sembrar doloroso, è però eminentemente giusto.

Quando la forza e l'intelligenza del proletario si tolgono dai lavori utili per compiere azioni nocive alla società, la legge penale sorge vendicatrice formidabile, e coll'infamia, e coi ceppi, o coi patiboli difende contro la perversità dell'individuo il diritto universale della proprietà e della sicurezza. E questo non solo è giusto, ma è eziandio necessario.

La proprietà della persona è per lo meno tanto sacra, e dev'essere altrettanto libera quanto quella della ricchezza. Ma di fianco ed al di sopra del diritto dell'individuo sta il supremo diritto della società. Se la società non può determinare ed imporre un utile impiego delle facoltà personali, perchè sarebbe un limitare arbitrariamente la libertà individuale, può rifiutare per altro di dividere i frutti della propria operosità con chi impoltronisce ostinatamente e volontariamente nell'ozio. Che se le facoltà personali da sterili si mutano in perniciose, se l'ozio si converte in delitto, allora la società può trapassare equamente dall'abbandono all'espulsione ed alla soppressione.

Ma se la società può e deve esercitare un si rigoroso sindacato sull'uso della proprietà del povero, così minima nella sua entità, giacchè consiste nella sola proprietà della persona, perchè non sorveglierà gelosamente l'impiego della proprietà del ricco, le dieci, le cento, le mille volte più importante di quella dell'infelice proletario?

E se la società ha il devere ed il diritto di rinnegare chi distrae dalla comune operosità una qualsiasi forza, e di punire chi converte questa forza da utile in nociva, e ciò senza tener calcolo della fatale influenza esercitata sul proletario dalla deficienza o dai vizii dell'educazione, dalle seduzioni dell'esempio, dalle istintive repulsioni dell'uomo per la fatica, dalla monotonia opprimento e dalle circostanze ripugnanti che spesso accompagnano l'esercizio d'un mesticre, perchè dimenticherà dovere e diritto innanzi a chi sperpera o

rende perniciosa una forza centupla, mentre eru pur soccorso dagli insegnamenti dell'educazione, dalle attraenti facilità e dalle dolci soddisfazioni che derivano dal retto ed utile impiego della ricchezza?

Sì, che l'operaio, che il proletario soffrano pazienti il peso delle attuali necessarie condizioni dell'umanità, e rimettano il miglioramento delle loro sorti a quel tempo, in cui lo svolgimento delle scienze e i successivi accumulamenti delle generazioni abbiano per tal modo moltiplicati i capitali e con essi accresciuta la produziono da rendere indefinitamento più facile, meno incompleto l'esaurimento dei bisogni.

Sì, disprezzo e punizione per chi toglie le braccia dal lavoro per isnervarle nell'ozio o per

contaminarlo nel delitto.

Ma che non si abbiano compatimenti, sorrisi, simpatic, deferenze, elogi pel ricco, che sterilizza nelle sue mani usurale ed accumulatrici il capitale, questo sangue che alimenta lo sviluppo sociale, che lo diverge dalle imprese feconde per farne alle borse, alle banche l'avida spugna assorbitrice di altri capitali, che lo sperpera nelle futili nullità d'una vita folle e dissipata, che da sorgente d'utilità sociali lo fa generatore per le basse classi d'intoppi, d'impedimenti, di corruzione, di dolori atroci e spesso disperati.

Che il povero soffra, ma che il ricco non gli renda più amaro, più tormentoso il peso dell'esistenza, che non ne aggravi il martirio, che non renda invincibili le difficoltà seminate sul suo

doloroso sentiero.

Meltetevi la mano sul cuore, o ricchi, e dite se di fronte alla proprietà utilmente e nobilmente impiegata non vi sia una enorme proprietà che si stende dinanzi ai passi del povero, per sedurlo, per corromperlo, per farlo cadere nel fango del vizio e della depravazione?

Mentre si declama contro la putredine delle basse classi sociali, chi potrebbe dire quale immensa cooperazione abbia prestata alla sua deplorabile diffusione l'abuso della ricchezza?

Ohl quale rispetto, quale considerazione, quale sicurezza potrebbe raggiungere la ricchezza, se dopo aver designata al povero la linea de' suoi doveri, si facesse severa ed inesorabile giudice

dei proprii operati!

Qual riverenza, quale affettuosa simpatia non nutrirebbe il proletario per la classe degli opulenti, se questa si mostrasso seriamente penetrata dalla immensa responsabilità che la società virtualmente le impone colla trasmissione e col possesso della ricchezza!

Non dovrebbe, per le più facili, aggradevoli condizioni della vita, essere assai più rigoroso, più austero, il sindacato sociale pel ricco di quanto lo sia pel povero?

Se la società, rinnogate le codarde abbiezioni con cui s'inchina innanzi alla ricchezza, e ne tollera, e ne applaude tutti gli inverecondi abusi, trascinasse con severa indipendenza il ricco ed il povero innanzi al tribunale della pubblica opinione, ed avesse per chi lascia inoperose le proprie proprietà, qualunque esse sieno, gli stessi rimbrotti, per chi le rende perniciose gli stessi castighi; e misurasse collo stesso metro il dovere di chi s'involge nei veluti e di chi è appena coperto da cenci; e dopo aver perseguito in vita l'inutile od il dannoso membro della società strappasse la mentitrice epigrafe che ne annunzia la morte, e no scrivesse un'altra col fango in cui è poltrito, in cui s' è ingolfato, la quale abbandonasse il suo nome allo sprezzo ed al vitupero, oh! allora il povero sarebbe il primo a rivolgersi al ricco eslamando: Amiamoci e lavoriamo insieme a vantaggio della nostra madre comune, la società.

В.

# SCHIZZI MORALI

I VICEDIAVOLI (\*) .

. . . . . lasciò un diavolo in sua vece Che mangia, beve, dorme e veste panni. Daxte.

Ne' dofunti secoli, quando il nostro mondo era tutto ricoverto dalle caligini della ignoranza e dalla nebbia della superstizione, il diavolo si godeva a hazzicare di e notte sulla faccia di questo malcreato pianeta, e lo storie e le cronache di quei tempi lontani sono tutte calcate e piene de' rei fatti del nostro grande avversario. Si legge in quelle vetaste pagine, che S. M. infernale si mostrava agli uomini sotto le sembianze più strane, più diverse, più orribili, e qualche volta, vedete diabolico talento, si solazzava vestendo le forme di fancialla o di donzello; quindi demoni incubi e succubi, da cui Dio ne scampi ogni fedel cristiano. Ma poiche i tempi si sono mutati, e la sapienza e la verità furono intronizzate sui seggi stessi che per tanti secoli loro usurparono l'ignoranza e la superstizione, . Belsabubbe e compagni hanno dovato syignarsela per non raffrontarsi ed abbaruffarsi con quelle loro formidabili nemiche, ed ora si può dire che l'inferno non mandi quaggiù sensibilmente nessuno de' suoi ministri, standosi contento a balestrarli nelle regioni eteree dove sfogano il mal voler loro apparecchiando le grandini gli uragani e le folgori, secondo almeno le pie credenze della rustica progenie, a cui, come sapete, non è lecito contraddire, senza buscarsi il titolo di filosofo, titolo, che nella mente di certuni suona peggio che eretico od atco.

Parebbe adunque che francati gli uomini dalla prepotenza visibile di quelle ree podestà, le loro bisogne avessero dovuto procedere assai meglio

L' Autore

<sup>(\*)</sup> Con questo scherzo non si intende offendere in nessuna guisa quanto in questa materia Santa Chiesa ci impone di credere.

dì quello che andavano prima. Vana speranza. Lo cose, miei cari, andarono sempre di male in peggio e, se nol mi credete, considerate la nostra semenza, come dice il poeta, e vedrete di che liete sorti noi ci avvantaggiammo dopo che fummo assolti dalla immediata signoria diabolica. E sapete perchè? Perchè Satanasso, quell' avversario di ogni bene, ha trovato modo di maimenare la schiatta umana come nei giorni dell' assoluta sua dominazione. E questo modo ci voleva tutta la malizia dell' inferno per immaginario: però non istupite se tanto avvanza la malizia umana.

Disse dunque quel perverso nel segreto del suo consiglio: poiche gli nomini armati di quei due flagelli della sapienza e della verità mi hanno vietato le soglie del loro mondaccio, e non posso quindi mostrarmi laggiù nella mia terribilità, per condurli a misfare a nimicarsi e a battagliare fra loro, ciò che fu sempre mia delizia e mia cura. manderò tra loro in mia vece alcuni de' miei famigliari in forma d'ossa e di polpe come gli altri figli di Adamo, e questi adopreranno per guisa che il mio regno possa e duri come se fossi io stesso a governario; quindi continuino fra quei malnati le guerre, gli scandali, gli scismi, e a me non sia tolto il maggiore solazzo della mia vita. Miserabili! Essi credevano d'averla accocata al Diavolo, e vedranno invece che il Diavolo l'avrà accocata a loro. Eccovi dungue aperte le cagioni per cui anche adesso che il regno di Satana pareva finito, il mondo se ne va di male in peggio. Quindi non vi sarà più fatica l'intendere come alcune creature che mangiano, Bevono, dormono e vestono panni come io e voi, carissimi lettori, siano nell'oprare così iniqui, così feroci, come si affannino notte c giorno a malmeritare della misera umanità, come non sieno mai tanto licti che quando hanno originato qualche litigio, rinfocato qualche aschio, calumniato e fatto piangere qualche innocente, e come stimino giorno perduto quello in cui non abbiano potuto nuocere o bistrattare qualche galantuomo. E come vorreste che fossero altrimenti? Sono vicediavoli, cioè un tantino più tristi del diavolo: perche nella gerarchia diabolica i minori e gli infimi sono peggiori de' maggiori e dei principali. E di questi vicediavoli ne conosco più d'uno, e se il voleste, potrei nominarveli, ma in gran segreto, proprio in confessione, poichè se sapessero che io ne ho scoperta e palesata altrui la maligna natura sarebbero capaci di farmi qualche mal giuoco. Figuratevi, mi cracciano tanto solo per far piacere all'imperador del delerose regne; cosa petrei aspettarmi da quei maladetti se si tenessero da me offesi? Misericordia! Peró vi assonno e vi scaltro, o miei carissimi, che se vedete taluni affaticarsi sempre agli altrui danni, se li vedete sempre inesorabili alle altrui miserio, se li vedete sempre presti a far plauso ai comettimale, ai malfattori di ogni maniera, dite pure francamento, perché l'errore è impossibile, che quelli d'umano non hanno che i sembiante, e cho essi sono d'una natura affatto differente dall'umana, che e' sono insomma diavoli incarnati, o a meglio dire vicediavoli. E questo non è già sogno d'infermo o fola di romanzo, ma cosa vera, sostanziale, palpabile, materialissima, e sono pronto a sostenerla in cospetto a tutti i sette savi della Grecia e a qualche altro ancora, poiché sono certo che loro chiuderei la bocca con questo argomento, che non so se sia in barbara o in baralipton, ma che è argomento incluttabile. Chi fa male altrui assiduamente, chi si gode del male che altri fa altrai, nulla ha in se di umano, e se costui sente e ragiona, non può sentire e ragionare che come un diavolo; ma chi sente e intende come un diavolo non può essere che il diavolo o un vicediavolo; dunque... rispondete se siete capaci.

G. ZAMBELLI.

### VETERINARIA

DELLA PROPAGAZIONE DELLA SPECIE CAVALLINA IN FRIULI ED ALTROVE

Ŧ.

Nel num. 26 di questo foglio he discorso come è intesa la Veterinaria, specialmente in questa Provincia, e come è trattata; come devesi intendere, come esercitarla. Ho accennati alcuni errori che il rozzo empirismo commette (\*), non per ispirito d'invidia o d'interesse, nè per farmi vanto di mettermi fra gli scrittori, ma per amore alla verità, ch'io sento nel profondo del cuoro e che m'argomenterò sempre d'esprimere ne' mici scritti.

Fra le altre cose che ho vedute ed udite, cose da far vergogna al secolo nostro, in questo ramo tanto importante al benessere sociale (ahi! cosi trascurato...!) è il mai vezzo che si segue tuttavia nella propagazione della specie cavallina, e perchè reca funeste conseguenze non posso pretermetterlo.

Prima di tutto per rapporto alle cavalle. Si costuma di mandare al maschio, generalmente, quelle cavalle che sono difettose. Per esempio (e li ho uditi io): essa è una cavalla orba, l'accoppio, ricavo uno o due prodotti, eppoi la vendo e, per poco che ricavi, ho sempre il mio interesse. Così se è holsa, se è vecchia. Se è zoppicante per edunasie ai nodelli posteriori o per altre discrasio amorali che abbandonate dalle forze vitali soggiacquero ad una delle proprietà generali dei corpi (la forza di gravità) e cercano di portarsi al centro;

<sup>(\*)</sup> Agli esempi ridicoli e miserandi acceanati in quell' articolo ora aggiungo che, in non so quale malattia, ad un cavallo furous date tre dramme d'olio di crotontilli e non tardò molto a perire avvelenato con farti sintumi collici. – Così pure, ed anche questo avvenne presso Udine, ad una vacca che patia probasso della vagina, con un chiodo furono perforate le due grandi labbra per rattenerla in sito: si svegliò, come ben si potevu prevvadere, una forte infianmazione anche all'utero e mort.

o per benefico istinto dell'organismo che cerca d'espellere tutto ciò che non è omogeneo; questi, o per lero natura irritanti, o perchè ogni corpo straniero nel nostro organismo agisce come causa meccanica: insomma que' umorì tà depositati irritano, destano enfiore, rossore, calore, dolore, infiammazione (paronecchie-erpetiche, spurghi al fettone, porofichi ecc.) — Ma dicono: procuriamo di cavare un nascento perchè, così facendo, fu esperimentato che molte volte guariscono, più non zoppicano; e così via tante altre cose, fo mi starò con ento a provare che ciò è un errore, e cagione di mali.

Orba diventa una bestia (eccetto le cause traumatiche) per cause interne in concerrenza di una determinante esterna, e specialmente della luce troppo viva, dei vapori delle stalle in cui primeggia il gasse ammoniacale, e delle vicende atmosferiche.

Sebbene v'abbiano alcani che nonvogliono ammettere la causa disponente, pure non si potrebbe spiegare altrimenti la genesi de' morbi se questa non fosse. Perchè adunque tutti i cavalli a contatto degli stossi stimoli, ed anche più forti, non acquistano cecità? Ma!... dirà alcuno, se questi così facilmente ammorbano è perchè un tale apparato è composto di organi delicatissimi! E questi organi, soggiungerò, delicatissimi non sono fermati e sostenuti dalla vita, dai solidi, dai liquidi che sono proprietà interne? Convinti da questo vero, cosa diremo allorquando poniamo mente alla medicina, la quale ci assicura che nel vasto suo campo vi sono anche maiattio creditarie? (inteso sempre, nel nostro caso, che si erediti dai genitori la predisposizione, non mai la analattia). - Quello che ho detto per le malattie degli occhi, serve anche per quelle delle gambe, ed altre parti della macchina animale.

Operando in tai modo (per Igneranza) voi non avrete che allievi malaticci, e fallirete lo scopa della propagazione delle cazze che è: 1, di avere prodotti sani; 2. che abbiane ad avere le proprietà interne ed esterne ricercate; 3. che servano al bisogno ed all'uso del paese; 4. che ci rendano indipendenti dall'estero; 5, e cereare di correggero i difetti col ricorrere a quei cavalli che sono nobili o nobilitati, cioò a quelli che hanno più proprietà interne (velocità, reagibilità) perchè da queste dipendono l'esterne (la forma, la bellezza ec.) Se poi ciò fato essendo consapovoli del male, permettetemi che vi dica: voi siete egoisti, voi per il lucro d'alcuni soldi danneggiate le razze, e perciò il bene pubblico, e se farete ancora così, perverremo non andrà guari a guastare la nostra famosa razza del Friuli, che fu tanto stimata fin dell'antichità e pre-Terita a molte, o della quale in quest'oggi si rayvisano appena le vestigia.

Non altrimenti succede degli stalloni. Si vede adoperare stalloni vecchi, male nutriti, male governati, o troppo giovani, non essendo compito ancora il loro sviluppo; oppure svigoriti da smodato coito. E per l'avidità del guadagno il proprietario per-

mette la monta più o più volte al giorno. Ma giova sapere che, quando il cavallo è bene nutrito, non sì dovrebbe permettere la monta più di due volte al giorno, una alla mattina, ed una alla sera.

II.

Come dovremo fare? Tutto altrimenti da quello che fate. Scancellate dalla mente quel pregiudizio che: quando una cavalla ha partorito perda di prezzo. Porché perde di prezzo? Forse col parto ha perdato di suo proprietà interne ed esterne? Mai no. Porse coll'avvezzarla alla monta acquista dei vizi? Perchè? Forse diventa più libidinosa? Anzi meno. Danque non è un pregiudizio il vostro diminuire il prezzo alle cavallo che hanno figliato? - Dovrete scegliere le cavalle di più belle forme, vełoci, resistenti alle fatiche; senza diffetti e vizj, ne troppo vecchie né troppo giovani. Se avrete qualcho cavalla difettosa, attribuite ciò a disgrazia, e adoperatela a qualunque altre uso, fuerché a figliare, perchè nelle bestie conviene mettere in opra In legge di Licurgo che: non voleva cittadini difeltosi. Prendetevi a petto l'interesse comune, non il particolare. În questi casi l'egoisme è più dannoso che in altri negozi, e ognano pensando all' interesse particolare, ogni principio sociale verrebbe meno, e così non arriveremo mai ad avere una razza nobile, pura, nazionale; non arriveremo mai ad essere indipendenti dall'estero; ed invece di avere una fonte di ricchezza, stareme sempre nella nostra miseria ed ignoranza. John Cilix.

#### ACCADEMIA BELLE ARTI

- a 4200

Persuasi come siamo che la non effimera aristocrazia sia veramente quella del merito e della virtà, e che per l'uno e per l'altro gli umani ingegni rilevausi da qualunque abblezione e sventura della nascita, non ci potevano cadero innosservati alcuni lavori esposti nella I. R. Accademia di Belle Arti di Venezia dallo scultore Vitale Via, alunno della stessa ed appartenente al Pio Istiluto dei trovatelli, cotanto della morale civiltà, e della universale umanità benemerito.

Ned è questa la prima volta che suona pubblicamente con onore il suo nome. Ebbe egli plausi fino da quando, colte appena le palme accademiche e nel tirocinio ancora dello studio, cui lo educarono gli esimi Professori, addestrandosi al maneggio dello scalpello, scolpiva in pietra dolce di Verona due Angeli grandi al vero, pel di cui soave concetto, intelligenza di parti, ed in ispecialità pel trattamento delle pieghe che di gran parte li coprono, si può dire senza verun scrupolo che lo stile del Via nella scultura si avvicina di molto a quello del Giovanni Bellino.

Una dello opere esposte in quest'anno stava in un angolo di una sala accademica, ma senza offetto di luce per averne il desiato risalto. Era il busto di giovane donna di faccia graziosa e ridente, e di una non comune avvenenza. Lavorava il Via scortato dalla immagine in miniatura, opera dell'insigne Zannolli, ma lievissimo sussidio per la riproduzione nella scoltura. Era questa Maria Ughi Paolo, sposa ad Antonio Michielini di Ceneda, bella d'anima e di sombianze, la quale, scorso di poco il IV. lustro, mentre allattava una bambina da due lune partorita, cadeva nell'erribile agosto 1849, quasi per folgore estinta. Il colera distrusse le angeliche forme, ma siccome il Via ne aven la personal conoscenza fino da quando ello permise che per i di lui Angeli traesse in plastica un suo braccio ed una mano (ed anzi fin d'allora le promise di modellarne il busto per cortese concambio) restarono corte orme indistruttibili nella mente di lui, così che in oggi li suoi genitori e adorenti la ricordano perfettamente dall'arte; molivo per cui la attenuta fede diventa ora eterna memoria.

Il sentimento della riconoscenza per più alto titolo nutrito in petto ispirava il Via anche a modellare il busto del sig. barono Girolano Fini Vice Delegato dirigente, che egli risguarda siccome possente mecenate, nella qual faitura doppio ha il diritto a lede per aver celti di soppialto tatti i possibili istanti coll'intendimento di fare grata sorpresa allo specchiato Cavaliere, e per aver vinta la difficoltà di ritrarre quel volto, che a seconda delle impressioni non lascia agio di colpirne il punto. Ciò che vale insieme a doppia discolpa dell'artista, se ci fosse un qualche desiderio, benche minimo, nella assomiglianza di prospetto; ciò che non resta a bramare di profito, il quale, riprodotto sul marmo, sarebbe a considerarsi giusta mercede ad uomo, che spese i migliori suoi anni a tutelare con provvide cure gl'istituti a cui presiede, riguardati come parto della Patria, della qual fu tanto henemerito il lignaggio da cui discende, che diede alla Repubblica procuratori magnanimi, i quali lasciarono in Venezia opere in marmo di regal magnificenza. Merita poi ancora lode il Via per il pensiero, che diremo felice, di dedicare il busto all'Istituto da cui obbe egli i mozzi per indicizzarsi nello studio dell'arte, avendo reso così assai grato tributo a que' Proposti coll' offrire loro l'immagine di un soggetto, a cui pur devonsi molte novazioni al Luogo Pio, e principalmente l'odierno suo lustro (\*).

Il Via è povero di fortune, ma ricco di nobili sentimenti, e nel virtuoso suo disinteresse mostra dignità di quell'arte, che fino dai primordi studiata coll'amore di gloria, fattasi in lui prezioso tesoro, lo rende sempre più degno di qualunque mecenate, quale noi glielo auguriamo di cuoro, onde sia prospera la nobilissima sua intrapresa carriera, e ciò valga vieppiù ad acquisto d'onore.

Angelo Costantini

# aoseona*e*a

RACCONTO DI B. BARNABA XVIII.

Lucia cogli occhi bassi, e tutta in se stessa raccolta, camminava lenta per campestri sentieretti dirigendosi alla casetta di Ambrogio.

Preparavasi via facendo all' interrogatorio, e già se ne immaginava il tenore, ed crasi decisa a mostrargli la lettera, giacche Francesca glielo aveva permesso. Stabili in pari tempo di tenergli celata con ogni possibile studio la crocetta, onde il malvagio non prendesse vaghezza di carpirglicia, quando la vedesse fregiata di perle di qualche valore. - Ma non crano già solamente questi pensieri che occupassero la sua mente. Lucia pensava inoltre alla trista condizione di Francesca: andava di mano in mano ricordandosi tutte le vicende che succedettero dal tempo in cui ella prestossi a servirla: richiamava quindi alla memoria le premure e le carezze del Conte, la beatitudinedella sua padrona allorché lo aveva vicino, o sentiva parlare di lui, o per lui attendeva a qualche lavoro. Tutte queste gioie, questi giorni di pace susseguitati dalla comparsa di Anibrogio, dalla terribile notizia che egli recò alla infelice. dallo stato compassionevole in cui era caduta da un'ora all'altra, impietosirono la povera Lucia a segno che non potè a meno di sfogarsi piangendo.

la questi pensieri, e non d'altro occupata che di offrire a Francesca una prova ricura del suo attaccamento, ella segnitò il cammino finchè giunse alla capanna. Sul-Puscio stavano scherzando, e giuocando tra loro i due figli minori di Ambrogio. Come videro la Lucia avvicinarsi, le corsero incontro, domandandole se avesse portato loro qualche cosa da mangiare, e non contenti di ciò le saltarono addosso e con malgorbo le cacciarono le mani nelle tasche del piecolo grembiale. Lucia si liberò di quel assalto non senza qualche stento, e vedendo che Ambrogio non v'era, chiese ai fratelli dove fosse andato. Le risposero che sin dalla mattina era egli partito, e che non sapevano che strada avesse presa. Il cuore della buona giovane si aliargò. - On potessi giungere al castello senza vederlo! - disse ella fra se stessa. E senza alcun ritardo riprese la via.

Ma non aveva mutati appena venti passi, allorquando ad una svolta della stradella, si accorso del padre seduto, o per meglio dire sdrajato sull'erba.

Egli non si mosse, non fece segno nemmeno di averla veduta; ma stette ad altendere che ella giungesse, nella sconcia positura in cui trovavasi. Teneva al suo fianco un fascio di legna per accendere il fuoco nella capanna. Sotto le larghe ali del suo cappello di feltro brillavano di una luce maligna quei suoi occhiacci griggi, infossati, e seppelliti sotto due sopracigli neri, larghi, foltissimi; la sua bocca atteggiavasi a quell'abituale suo sogghigno diabolico; le sue guancie abbroazite erano coperte da peli rari,

<sup>(\*)</sup> Altre opere del Via esposte in quest' anno, erano duo dassi rilievi, uno dei quali rappresenta il ritorno del figlio prodigo alla casa paterna, e-l'altro il Padre Eterno che presenta la prima donna ad Adamo; ed un quadretto composto di due piccoli ritratti eseguiti ia alubastro, nonche un Bacco dormente dell'atà d'anni tre e mezzo, ed un busto la Mater purissima, modelli lutti e due in corso di lavoro per la istituzione in marano statuario di prima qualità.

ispidi, incolti e di cento rolori, il suo collo toroso, indizio di robustezza, mostravasi nudo; nudi aveva pure i piedi, il vestito di color bigio era cencioso, indecente e lordo di terra; stringeva tra le mani callose una ronca a giro bene affilata, e di huona tama; e dat complesso del suo portamento, e della sua fisonomia traspariva una tale ferocia e malignità da mettere paura nell'animo il più coraggioso.

E Lucia che sapevasi attesa da lui, incedeva lenta, cogli occhi rivolti a terra, e col cuore in ogni parte straziato. Allorche gli fu presso, senza osare di rivolgere gli sguardi sopra di lui, fu sollecita a prendere la parola, prima che egli aprisse bocca, onde assicurario di avere indarno cercato di lui alla capanna.

- -- Mummia! le rispose Ambrogio, prendendosi gioco della sua timidità. Quando io era quà, non potevo certamente essere in pari tempo auche là. Non sono mica l'orco io, che ti comparisce nello stesso momento in cento luoghi, e assume cento differenti figure. Se ci sei stata, non hai fatto più che il tuo dovere; nè per questo dèi aspettarti le mie lodi, veh. Or bene; ta vai al castello ora?
  - Si, rispose Lucia.
  - Ti manda Francesca?...
  - Si.
  - Hai teco qualche lettera per Teresa?
  - No.
  - Per Federico? ...

Lucia esitó a rispondere: e Ambrogio, alzandosi, le replicó l'inchiesta corroborandola con una bestemmia.

- Che tu sia maladetta! Vuoi farmi sempre sfiatare prima di avere una risposta.
- Ho una lettera, è vero... per Federico: disse Lucia alterrita dall'imprecazione del padre.
- Ebbene, dalla a me, replicó Ambrogio; e allungò la mano nella sicurezza che gliela avrebbe dala.
- Ma vorrete voi leggerla?... Mi pare che non istia bene che voi...
- La lettera, tornò a ripetere Ambrogio battendo per rabbia i denti. Allora Lucia obbedi. Ei l'aperse, la lesse, uscendo di quando in quando a ridere sgangheratamente; quindi la lesse di bel nuovo con più serietà, poi la ripiegò, e riconsegnandola a Lucia:
- Vuoi essere una bella scena, disse: le sono espressioni proprio da romanzo ah! ah! ah! Il tordo è nella pania, e uon sa di esservi caduto. Quando s'accorgerà, farà ogni sforzo per liberarsene, sbatterà le ali, cercherà in qualche modo di fuggire, ma vi sì atlaccherà sempre più, e finirà col lasciarvi le penne.
- Che dile voi? soggiunse Lucia che aveva compreso per metà il senso di quelle parole.
- . Nulla, rispose il perfido; recitavo due versetti d'un salmo.
- Ah!...
- Sospiri?
- Non ho io forse motivo di sospirare?...
- Sciocca, scioccaccia! Ma non voglio adirarmi con te, perchè la sera mi porti il biscotto, e mi dorrebbe di perdere la tua protezione. Vieni quà; dimmi: oltre a quella lettera ti ha ella consegnato altro la tua padrona?
- No, rispose Lucia con franchezza.
- Tu menti.
- No
- E se io volessi metterti le mani addesso per accertarmene?...

- Fatelo.

Lucia seppe sostenere con tanta disinvoltura quella necessaria menzogna, che lo scellerato le prestò fede, e si tacque. Poi ricomiaciò:

- Come si trova ella la tua padrona?

- Potete immaginarvelo.

- Male, ch!
- Voi le avete recata la morte!
- Diavolo!
- Ma che vi ha ella fatto di male, che siete indotto a rovinare così quella povera signora?
- Ella è danque a cattivo partito?
- Infelice! Non so se potrà vivere tutto oggi!
- Oh!... sarebbe troppo sollecita la cosa. Vivra, vivra; non dubitarne.
- Lo dite voi... ma io la ho lasciata con una febbre terribile. Le sue carni abbrucciavano, le sue fauci erano aride, e i suoi polsi battevano con tanta forza, con tanta frequenza, che mi hanno messo spavento.

- Ti ha ella detto cosa alcuna in mio riguardo?

- No.
- Bene: seguita la tua strada. È già mezzogiorno... ti mancano ancora tre buone miglia per giungere al castello. Questa sera ti aspetto.
- Ma se la signora avesse bisogno di assistenza?... Se la sua salute?...
- Non importa: verrai!
- Oh siete ben crudele!
- E tu bigotta! ...

- Padre mio, ve ne supplico!...

- Finiscila una volta al corpo della M.... Se non verrai tu da me; se assolutamente non puoi, o non vuoi venire... verro io alla Casa bianca.
- Oh no no, padre; verrò! soggiunse Lucia vivamente — Dunque verrai, disse Ambrogio facendosi meno brusco di prima. Ma ascoltami: questa sera io non dormirò alla capanna. La notte scorsa volevano farmi una visita... una visita di ctichetta sai, alle due dopo la mezzanotte; ma io li ho prevenuti. Sono un buon cane da caccia io; li aveva già sentiti all'odore, e sono fuggito in mezzo aì
- campi per scansare le convenienze de' miei visitatori.

   E chi era, che veniva a visitarvi a quell'ora così incomoda? domando Lucia con premura temendo dal suo
  parlare misterioso che vi fosse qualche altro imbreglio,
  o qualche altro pericolo concernente la sua padrona, o
  il Conte.
- -- Sicuramente, rispose Ambrogio, che a quell' ora non erano buoni angeli custodi.
- Ma chi era dunque, replicò Lucia con ansietà.
- La forza, la forza!
- Gesummaria!
- Dunque tu vedi bene, che non sono un merlotto io, da pigliarmi nella rete con tanta facilità. Se que' galantuomini saranno di ritorno anche questa sera, troveranno la capanna, troveranno i mici piccoli; ma Ambrogio ... oh Ambrogio non si lascierà vedere. Quindi voleva dirti che invece di prendere la direzione della capanna, prendessi quella dei tre cipressi, che è del tutto opposta. Io sarò ad aspettarti precisamente nei sito dove la strada tocca quasi il lago e piega poi a sinistra. Portani due biscotti, e un fiasco di vino; perchè le notti cominciano ad essere fredde, e io voglio ripararmi dal freddo, io. Vedi? flo provveduto anche pe' mici piccoli; questa sera accenderanno le legna che ho raccolte. È un bel fascio ...

basterà per oggi, e domani. Io poi passerò la notte... la passerò... dove vorrà il mio diavolo. Dunque, mi hai capito?

— Si, rispose Lucia. E mentre Ambrogio si era caricate le spalle del fastello, e si disponeva a partire; ella, contenta per avere salvata la crocetta della sua padrona, prese più sollecita di prima la via che guidava al castello.

Quanto aveva dello Ambrogio, era vero. Il servo seacciato era divenuto un ladro da strada. I cattivi istinti, domati finchè egli si trovava tra gente onesta, si risvegliarono prepotenti nell'anima di lui. Mi hanno tolto ingiustamente il mezzo di buscarmi un tozzo di pane, avea ripetuto il furfante a se medesimo: ebbene io me lo procurerò senza lavoro, e mi vendichero senza invocare il diavolo in mio soccorso. (continua)

# SUL BANDO DELLA VENDEMMIA (\*)

<>> ◆**€**⊗>♦ **€**>

In questi giorni di sventure per noi, fisiche e morali, cerchiamo una diversione ed un conforto all'animo oppresso, cianciando alcun che intorno all'antica dibattuta questione, se convenga adoltare il bando della vendemmia, cioè attribuire alla pubblica podestà il diritto di determinare i giorni nei quali, e non prima, sarà libero ai possessori dei vigneti il vendemmiarli.

Nel corrente anno 1850 la stagione estiva corse a bassa temperatura in guisa, che i grappoli delle uve tardarono a maturare. Nullameno i proprietari si affrettano a ricoglierli per porli in salvo dalle frequenti rapine.

Decisioni autiche dell' I. R. Governo di Vienno, da alcuni anni emanate, stanziavano rispetto al Regno Lombardo-Veneto, essere facoltativa la vendemmia a talento di ciascun proprietario di vigne, quando un'antica legale consuctudine non conferisca all'autorità municipale la balia di prefiggerne l'epoca.

Quelle stesse risoluzioni dauno a divedere l'incertezza sopra siffatto temo, nella quale si trova il governo centrale; dal che apparisce l'opportunità d'iniziarne la discussione, in vista della surriferita emergenza.

Noi siamo bene alieni dalle teoriche, che scemino l'efficacia alla proprietà, diritto personale, primitivo ed as-

L'Alchimista aveva in animo di dire qualcosa su questo proposito, osservando che in molti paeselli del Frinti accade sempre che un possidente, e forse il meno ricco, comincia la vendemmia prima del tempo, e gli altri sono obbligati, per timore dei ladri, ad imitarlo. Ciò abbiam potato verificare a questi giorni, specialmente nel Distretto di Cividale Comani di Manzano, di San Giovanni e di Corno di Rosazzo, dove è si vantaggioso il prodotto de' vini. Eppure sarebbe cosa tanto equa e naturale che le Deputazioni procurassero d' andar d' accordo coi maggiori estimati! Bisogna stabilire anche tra noi il bando della vendemmia: in luogo d'una legge governativa e d'un codice penale che la sancisca bastera la concordia. Possibile che questa benedetta convordia non possa esistere a lungo fra gli abitanti di un piccolo villaggio? Possibile che non si voglia fare il menomo sacrificio pel pubblico bene?

Alle parole che l'avvocato Pagani pubblicava sul Cenomano noi aggiungiomo un voto, ed è che nelle cariche Gomunali si veggano alline uomini attivi e non timidi amici del vero e dell'onesto. Una buona Deputazione può essere la vita di un Comune.

Nota della Redazione.

soluto, risultante dalla natura medesima umana; diritto di proprietà, base e fonte dei mezzi e delle condizioni materiali e morali, onde sviluppasi e perfezionasi l'uomo fisico e intellettuale. Tuttavolta il juspubblico e naturale ci ammaestrano, come per ottenere il rispetto alla proprietà di tutti, necessita che eminentemente risieda nella società, considerata collettivamente, la facolta di organizzare le applicazioni del pratico uso della proprietà anzidetta.

Perciò teniamo per fermo il principio, che il gius di ciascheduno sia limitato dal gius competente a tutti, e quindi potersi pel comune vantaggio circoscrivere l'uso della proprietà.

La maturità delle uve dee segnare il tempo della vendemmia. Ma casi fisici e sociali straordinari, ovvero ignoranza, bisogno, capriccio possono indurre talora i proprietari ad un divisamento contrario al principio del vendemmiare più tardi che si possa per ritrarne vino buono, sano, duraturo. Che se ciò avvenga rispetto alcuni vignajuoli, gli altri vicini ne risentirebbero danno, da che i ladri, inevitabili, assalirebbero i vigneti loro. Dal che ne uscirebbe la necessità in quel contado, per iscansare la depredazione, di dar mano al racimolare intempestivo per l'acerbezza del frutto.

A fuggire pertanto questo pregiudizio, ed il pericolo di fabbricare vini insalubri e marcescibili, imaginessi, che in ogni circondario comunale, senza perdere di vista l'utilità di combinarsi su tale argomento coi limitrofi, vi si adunasse un consiglio di possessori interessati a statuire i giorni della vendemmia.

Così fatta autorità si suote affidare eziandio al Municipio. Potrebbesi allo stesso, secondo il presentarsi di casi speciali, conferire il potere di assolvere dalla rigorosa osservanza del termine prefisso, antecipandone la licenza per cagioni peculiari.

Oftre l'individuale, il vantaggio nazionale medesimo di mantenere in riputazione i vini, esorta alla sanzione di un regolamento di tal natura: il quale mira sopra tutto alla difesa dei ristretti vigneti, ai cui padroni tornerebbe troppo grave pagarne la custodia non compensata dalla produzione.

Nella Francia, paese dovizioso per vini prelibati, avanti la rivoluzione non si conosceva il bando della vendemmia nelle vigne della Sciampagna e della Linguadocca. Ai giorni della prima rivoluzione del 1789 pressochè in nessuna parte del territorio francese. Tali abusi, scrive lo scienziato Bose, debbono ascriversi alla licenza che regnava allora. Nei tempi che succedellero, il codice penale di Francia, art. 475 N. 1, punisce di multa, e nel caso di recidiva colla pena di detenzione, art. 478, quelli che avranno contravvenuto ai bandi sulle vendemmie. Questo codice per alcuni anni fu la legge penale del regno d'Italia; e quindi, messa in esecuzione, la disciplina attributiva alla pubblica podestà il privilegio di fissare il tempo della vendemmia. Il quale disponimento, conforme ad antichissime pratiche di alcuni municipi, veniva accolto universalmente con favore.

Giova ció rimembrare nel destro offerto dalla stagione delle vendemmie, e nell'epoca (pare almeno) dei miglioramenti legislativi.

Brescia 30 settembre 1850.

## COSE URBANE

#### Brano di lettera

. . . Ricordomi d'aver letto in un vostro articolo ottime osservazioni riguardo all'istruzione media e superiore della gioventù, e come voi pure deplorate la sciocca ambizione di alcuni padri che lavorano i proprii o gli altroi campi, e invece di addestrare i figliuoli all'agricoltura, li mandano a studiare il latino e l'abbici greco per farne poi, se Dio non li ajuta, uomini inutili a se e alle famiglie, o ladri di un pane che la società serbava per attri. Noi, o dolce amico, non siamo codini; ma, come voi avete scritto, l'accalcarsi di tanti e tanti sulla via degli impieghi e delle professioni liberali, ne da a temere d'un funesto disiquilibrio sociale. In oggi mentre stanno per riaprirsi le scuole, volgete di muovo la vostra parola e' genitori e consiglialell a rinunciare a queste mire ambiziose: fate loro capire che ogni arte, ogni mestiere è onorevole, e che obbligando i figli a studii cui non sono chiamati dalla natura, coopercranno alla infelicità loro. Ripelete quanto avele detto altre volte, che cioè la moderna civillà dec tendere ad istruire l'uomo nei suoi doveri religiosi e sociali e ne' diritti suoi e nelle arti in cui massimamente può prestare buona opera, non mai a disgustario dei proprio stato e a renderlo invidioso dello altrai. Non temete di dire con franchezza che è debito d'ogni maestro essere inesovabile verso chi viene alle scuole superiori privo d'ogni attitudine e volontà per ben riuscire. I maestri sono in grado, se il vogliono, di prestare un alto servigio alla societa.

Vorcei pregarvi a raccomandare un' altra cosa. Nel Gianasio Comunale di Udine la frequenza de' giovanetti studenti si fece in questi ultimi anni, sempre maggiore: l'abilità di que' maestri e l'affabilità de' modi che usano con lutti loro, e lo studio che si danno di fare d'essi nomini socievoli, sono causa del notato concorso. lo sono d'accordo con voi e con tutti quelli che pensano rettamente riguardo l'opportunità di riformare d'assai il metodo d'insegnamento ch'oggi protrae la sua vita ne' Ginnasi del Lombardo-Veneto a dispetto delle promesse modificazioni : e su questo proposito a noi non lice che balbettare pii desiderii. Ma il Gianasio Comunale di Udine abbisogna di altre modificazioni materiali, per le quali il vostro giornale deve rivolgersi al Municipio che è il patrono di quell'Istituto. So che si è parlato di restaurare i locali di quel Ginnasio, com' anche del Liceo, e so che oggi meno che mai si è in grado di soddisfare a spese di questa fatta-Pure bisognerà far qualche cosa, poichè i locali de finati ad uso delle scuole gionasiali sono insufficienti a contenere un numero si grande di giovanetti, e non convenevoli per nulla. Nell'inverno per esempio (per parlare solo nel riguardo igienico) dopo aver assistito alla messa nella Chiesa di Santo Spirito, bagnati dalla pioggia, come potranno raccogliersi insieme e star hene per due o tre ore in stanze si anguste? E per altre ragioni è pericoloso alla loro salute questo soggiorno anche nell'estate. Il Municipio dre provoedervi sollecitamente, poiché teatlasi di giovare ai figli delle famiglie di ogni classe della nostra città. Sarebbe opportunissimo che coll'annesso Coilegio Convitto, che pur gode del patrocinio della Municipalità Udinese,

si venisse a trovare il modo di ajularsi a vicenda, come s' usa tra buoni vicini. Nel Ginnasio pel prossimo anno converranno più di 450 giovanetti; e tra i locali del Collegio si può forse disporre di qualche stanza di una utilità non essenziale. Mi sembra conciliabile la cosa, e vi prego a raccomandaria. Ad ogni mode trattandosi di un pubblico Istituto e di questa importanza, sarà sempre più equo provvedere al comodo di 450 individui che al parziale vantaggio di 20 o 30 al più. Sono sicuro d'altra parte che il Direttore del Collegio-Convitto è tale uomo da riconoscere il peso di queste e d'altre ragioni: faccia dunque il Municipio pel meglio. Egli ha solto il suo patrocinio ambedue gli Istituti; e se sarebbe onorevole per la nostra città possedere un Collegio di educazione pe' giovanetti, a cui convenissero allievi d'altre Provincie, sarebbe poi inglasto che per favorire questi e per dare comodo alloggio a' pochi individui privilegiali, avessero gli alunni ginnasiali che rappresentano la giovine generazione cut sono affidate tante care speranze, ad occupare per tante ore del giorno stanze picciole, oscure e per molti riguardi malsane. Si deve dunque nei i locali destinali attualmente al Gianasio, al Colicgio-Convilto e forse anche tra quelli del Liceo scegliere le più addalte all'uopo. I progetti concepiti in proposilo sono bellissimi, ma attuarli oggi è impossibile. Per aspettare il meglio, non si trainsci di fare il bene. lo so intanto che un locale più sconvenevole del nostro ad uso di un Ginnasio non si trova nel Regno Lombardo-Veneto. Ned è questo un rimprovero per quanto non si è fallo fin qui, ma è un eccitamento perché si faccia qualcosa in seguito .....

La Congregazione Municipale di Udine ha pubblicato un Avviso che ha per iscopo la salute e la decenza della nostra città, un pochino posta in pericolo dalla cattiva abiliadine di alenni Proprietari di case, e di pressoche tutti i Bottegaj di gettare sulle strade ogni sorta di schifose immondezze. L' Alchimista ringrazia il Municipio a nome di tutti i cittadini di questo opportunissimo Avviso e dei consigli dati in quetto e delle pene stabilite per i contravventori ... ma prega perchè la legge abbia una efficacia reale e piena, e non sia, come accade d'altri Avvisi, una lettera morta. Gli abusi lamentati da tutti e ultimamente da Asmodeo (il passeggiatore notturno) non erano dumque calumnic o fantasie. Il Municipio poi ha provveduto a qualcosa: ma non dimentichi quanto gli rimane a fare.

All'Ufficio del giornale l'Alchimista presso la Libreria Vendrame continua la vendita dell'opn-scolo Il Grano Turco e la Polenta, il cui prodotto è destinato alla pubblica beneficensa. Quando si avrà venduto un numero conveniente di copie si adempirà alla promessa del manifesto, e le copie che resteranno saranno consegnate alla Direzione del Pio Luogo che ne promuoverà l'esaurimento.